centro tool ricerche interlinguistiche via borgonuovo 20 20121 milano telefono (02) 652567 direzione: ugo carrega

17.12.1971-7.1.1972 ore 17-20 mostra numero 20

attività visuali: gruppo vou tsukatani akihiro kiyohara etsushi okazaki katsuhio kitasono katué fukuda kazuhiko ito isao hano yoshiro habese yukio ito motoyuki kida tatsuya shimizu toshihio tsuji setsuko takahashi shohachiro

il poema plastico la storia della poesia inizia con la penna d'oca: dovrebbe ora terminare con la penna a sfera, la poesia è giunta a un bivio; da una parte si va verso la rovina e dall'altra verso un grande potenziale, la scelta della direzionle dipenderà interamente dal tipo di strumento che il poeta adopererà al posto della penna a sfera. la macchina fotografica è idonea all'espressione poetica, la macchina fotografica sa trarre un buon poema da un insieme di oggetti triviali. la parola è il segnale più incerto che l'uomo abbia inventato per comunicare, inoltre, lo zen, la filosofia, la letteratura, hanno ridotto la parola a un cumulo di insignificante spazzatura. il poema plastico è un 'apparato di poema' in cui ritmo e significato non sono attori essenziali. l'occhio al mirino della mia camera, con una manciata di frammenti di carta, legno, vetro, comporrò una nuova poesia.

vou: un documento per il

kitasono katué

così è il mio poema plastico.

centro tool il vou club fu organizzato dai poeti, pittori, fotografi, musicisti e architetti che aderirono alle dichiarazioni programmatiche di katué, fondatore del gruppo. dal luglio 1935 ad oggi, il club ha compiuto ogni sforzo per sviluppare nuovi modelli artistici utilizzando come campo operativo la rivista vou. 1936: si tiene a tokio la presentazione della rivista. nello stesso periodo ha inizio la corrispondenza con ezra pound residente in italia. è per suo interessamento che alcuni membri del vou club presentano loro lavori sulle riviste townsmann e new directions. 1940: a causa della guerra la situazione si fa sempre più difficile e la rivista continua la pubblicazione cambiando nome (shin gijutsu, nuove tecniche) fino al 1943 1946: l'attività del club riprende. esce il numero 35 della rivista. riprendono le avventurose sperimentazioni e in pari tempo vengono introdotti in giappone importanti movimenti stranieri come il lettrismo. 1953: kitasono anticipa i nuovi modelli di poesia a dimensione topologica. febbraio 1956: si tiene a tokio la primba mostra di poesia, fotografia, pittura, musica, scultura del vou club, nasce il fotopoema. 1965: la comparsa del poema plastico (kitasono) e della figura lettrica (shimizu toshihiko) nel numero 99 di vou, desta scalpore. i membri del gruppo espongono nelle più importanti mostre internazionali di poesia sperimentale, vou ha dato nelle sue pagine ospitalità a testi teorici e creativi di molti operatori stranieri. nel frattempo vengono pubblicati i lavori di poesia visuale di kitasono, takahashi, shohachiro e ito motoyuki, nel gennaio 1971 il centro tool dedica la sua prima mostra a takahashi, nel novembre 1971 è uscito il numero 128 della rivista, questa è la 129ma mostra del gruppo vou. la prima in europa.